# 

GIORNALE - RELIGIOSO - POLITICO - SCIENTIFICO - COMMERCIALE

#### Prezzo d'associazione

A domicilid e per tutta l'Italia: Anno L. 20; Semestre L. 11 — Trimestre L. 6; Pan l'Estaro: Anno L. 32; Samagna L. 17; Tsimestr

Per l'Estero; Anno L. 32; Semestre L. 17; Trimestre L. 9. I pagamenti si fanno antecipati — Il prezzo d'abbonamento dovrà essere spedito mediante: vaglia postale o la lettera raccomandata.

# Esce tutti i giorni esclusi quelli successivi alle feste.

Un numero a Udine Cent. 5 Fuori C. 10 Arretrato C. 15
Per associarsi e per qualsiasi altra cosa, indirizzarsi
unicamente al Sig. Carlo Marigo, Via S. Bartolomio, N. 18
— Udine — Non si restituiscono manoscritti — Lettere e
plicli non affrancati si respingono.

#### Inserzioni a pagamento

In terza pagina per una volta sola Cent. 20 per linea • spazio di linea.

I pagamenti dovranno essere antecipati

# Le vane speranze della rivoluzione

In un precedente articolo dicemmo delle vane speranze che ha in cuore oggi la Rivoluzione di veder col nuovo Papa subordinata allo Stato la Chiesa, il che fuori del gergo liberalesco verrebbe a significare: incatenarla allo Stato.

Allora noi mostrammo che per la sua origine e principio, per la sua indole c fine, per i mezzi onde svolge la sua vita, e per gli elementi onde si compone la Chiesa ha differenza totale dallo Stato, ragion per cui il subordinargliela sarebbe un assurdo.

Visto adunque che la Chiesa non è lo Stato, vediamo i rapporti che ella ha con lo Stato per venire a concludere con l'istesso ritornello.

Se la Chiesa come immaginò qualche sofista protestante fosse un Collegio nello Stato, un' associazione privata e libera si petrebbe facilmente capire la pretesa dello Stato di volerla a sè subordinata e dipendente. Ma, grazia a Dio, la Chiesa non è un collegio, che si circoscriva entro a una città o a uno Stato qualunque; nè sorse e si consoció in virtu d'alcun decreto, e nemmanco, come ogni associazione nata dal libero consentimento degli uomini, ella è priva di quello che gli antichi giureconsulti chiamavano imperium, che dice e la potestà di far leggi, e quella di tenere e dan giudizi, e quell'altra d'infligger pene.

All'opposto la Chiesa è fondata da Colui ch' è investito di un assoluto dominio su tutte le cose; è una società determinata dalla volontà del più legittimo dei sovrani, e determinata non solo quanto all'esistenza, ma eziandio quanto al modo ed alla ragion di esistere.

Quando Cristo architetto e delineo per filo e per segno questo nobile edificio ch' è la Chiesa, e lo lasciò a colorire e

nandarlo ad effetto ai suoi Apostoli; nell'affidar loro que⊤sto delicatissimo incarico nen li spronò certo e nemmeno gli passò per l'idea di dir loro che si procurassero il regio placito o l'exequatur dei Ponzii Crispi d'allora.

Come il Redentore incominciò la sua predicazione con l'autorità che gli veniva dall'essere l'Unigenito del Padre; così nello spedire i suoi Apostoli annunziò loro ch' Egli il mandava per il mondo a rinnovarlo e a piantarvi la sua Chiesa per quella somma autorità che a Lui Uomo-Dio era stata commessa dal Padre. Ne di permesso laicale Ei fe' mai parola.

Gli Apostoli fecero tal e quale era stato loro imposto. Investiti di sovrumano potere dal divino Maestro, riempiuti di Spirito Santo credettero fermamente di non aver bisogno d'altro. Parlarono chiaro e tondo, sinceramente, indipendentemente, e indipendentemente anco incominciarono ad innalzare l'edificio mirabile della Chiesa sul disegno del grande Architetto Cristo.

La gelosia, l'invidia, la nequizia degli uomini del Sinedrio (la Camera d'allora, compreso l'abitacolo dei Senatori) si impadroni degli Apostoli, che tradotti in prigione furono impediti di continuare l'edificio appena incominciato, eppure si splendido e magnifico. In quanto alla prigione, alla battitura, ed alla morte ci stavano; ma in quanto al non parlar più, al non più lavorare all'accrescimento del grande edifizio commesso, questa era una cosa che non potevano promettere. Morti loro, la Chiesa continuava ad essere perchè non veniva da loro, ma da Dio.

E che la fosse da Dio, lo potevano fin da allora vedere gli uomini con una piena induzione di fatti contemporanei; e se quegli onorevoli del Sinedrio avessero ayuto un po' di giudizio (pare che del giudizio noi Sinedri ci sia poco, da quel di Gerusalemme in poi) avrebbero seguito l'opinione dell'onor. Gamaliele, il quale consigliava a desistere dall' opposizione e a lasciar fare agli Apostoli; poichè, soggiungeva e con molta avvedutezza politica, se l'opera che vediamo fare agli Apostoli vien dagli uomini, sarà disfatta dal tempo e perirà; ma se ella è da Dio, non è in poter degli uomini impedirla o disfarla.

Gli Atti ufficiali di quella Camera non notano a questo punto nè applausi nè dinieghi sui banchi di destra (alle volte ci son delle destre peggiori mille volte delle sinistre, e qui Gamaliele è di sinistra); il fatto sta che fecero a loro modo: oppugnarono la Chiesa nascente, e l'oppugnazione servì a rinvigorirla e a dilatarla viemmaggiormente.

Dal fatte adunque di Cristo e degli Apostoli resta chiarito che la Chiesa nella sua fondazione fu al tutto indipendente dalla civile potestà, nè fù costituita in virtù di alcun decreto imperiale, o della sinagoga costituzionale; ma dalla sola autorità del re dei re e Signor dei dominanti.

Di qui è chiaro ancora che la sua esistenza non va soggetta all'arbitrio di chi regge gli Stati, nè può essere disciolta da alcuna umana potestà,

Questo potrà ben succedere ad ogni associazione che vive sua vita, comechè libera, entro allo Stato; il quale, ove vegga richiederlo la necessità o l'utile comune, potrà dissolverla; o potrà da sè anche per mutuo consentimento delle parti che la compongono dissolversi a sua volta.

La Chiesa, opera di Dio eterno ed immortale, ha vita interminabile e perpetua.

Mi appello ai tanti ed esimii professori di filosofia della Storia, i quali potranno dire a tutti che pretendono subordinare la Chiesa allo Stato, che fanno opera inutile; l'opera precisamente delle Danaidi che gettavano acqua ed acqua in una botte senza fondo con la pretesa di riempirla, senza mai naturalmente venirne a capo.

Queste Danaidi lavorano a

questa subordinazione sperata ora da diciennove secoli; ostinate e cocciuté a continuare il lavoro affaticato sino alla fine dei secoli sempre sperperando l'acqua, cioè sempre inutilmente.

Dovrebbero finirla dopo tanti e si luminosi fatti provanti che Ella dipende unicamente da Dio, a Dio subordinata. Dovrebbero accettare la verità ch' Ella predica, sottomettersi da buoni figliuoli. Dovrebbero capire ch' Ella non può temperare o variare la sua fode e il suo culto a seconda delle esigenze del potere civile, e che non può essere ne vivere altrimenti se non indipendente da qualunque Stato quale il suo Fondatore l'ha fatta.

#### I PUNERALI A PIO IX A VENEZIA.

(Nostra Corrispondenza)

Venezia 15 febbraio 1878.

Potenza degli eventi nmani!. Credeva che la mia corrispondenza del 6 in cui vi diceva degli splendidi funerali fatti a Vittorio Emanuele dal Comune di Venezia, non potesse essere ecclissata, ed ahimò non l'ho vista ancora comparire sull'orizzonte; la morte di Pio IX I ha arrestata sull'orbita, e chi sa se le farete vedere, la luce. — Oggi, non posso a meno di mandaryene un'altra sui funerali dei Papa; alla quale non togenera certo di essere ritardata.

Venezia cattolica si è mostrata degua del glorioso, suo nome. I funerali a Pio 1X turono superiori ad ogni espettazione e ad ogni confronto. Non dico del catafalco che era quello solito ad innalzarsi per i, sovrani; non degli addobbi ch'erano i soliti anch' essi; non delle cere appiccate attorno al catafalco e alla Chiesa, nè della presenza di S. E. il Patriarca, ne dei Monsignori illustrissimi l'Arcivescovo dei Mechitaristi di Venezia, ed il preconizzato Vescovo di Adria, M. Berengo, ne dei Canonici,, che c'eran tutti, ne delle rappresentanze del Ciero regolare e secolare, nè di tante altre cose insomma che non potevano attirare alla Chiesa nessun curioso quando non fosse stato qualche corrispondente liberale; niente di tutto questo. Vi dird ... e che cosa dopo tante esclusioni?. ... Vi dirò, vi ripeterò che riuscirono superiori ad ogni espettazione e ad ogni confronto. I due primi giorni, mercordì e giovedì furono devoti, solenni, ma non sfarzosi; oggi devotissimi, solennissimi, sfarzosissimi. Oltre alia illuminazione fissa e raddoppiata dei due primi giorni, c'era l'illuminazione fatta spontaneamente dai cittadini. Si assieparono nella navata di mezzo, dintorno al catafalco 310 o 312 torcie, (vi guarentisco le tre centinaia non le unità) portate a mano da persone d'ogni classe; c'erano i servitori in livrea delle principali famiglie nobili, e gli operai dell' Associazione popolare; presso ai quali non isdegnarono di comparire colle torcie in mano membri dei Comitati parocchiali, uomini civilissimi in vestito di gala. Le associazioni cattoliche erano tutte largamente rappresentate, da quella delle signore veneziane alla popolare. La Chiesa era affoliata; ripiene le gallerie; e l'ordine, la compostezza, la pietà di tutto quel popolo addimostravano ch'erano entrati in Chiesa per tutt'altro che per curiosità o per comparsa officiale. Ciò che sarebbe stato officiale mancava affatto, a merito di chi, non saprei proprio dirvelo. -Vauno, o non vanno le Autorità? ---Ecco la domanda che su fatta per cinque interi giorni, da domenica fino a isri, quando apparve sui giornali la notizia che M. Agostini non è autorità riconosciuta dal governo perchè non ottenne ancora l' Exequatur, che una partecioazione della Curia non era un invito formale, e che le Autorità avrebbero assistito in forma privata. A dirvela, non so dove sarebbero state, o meglio dove si sarebbe cacciato il resto della buona gente che non avrebbe trovato il posto che hauno; in conclusione non c'erano,

Direte: Ma dunque tutta l'imponenza consistè nelle torcie e nel popolo? Si; ma nel numero delle torcie mandate da tutta Venezia spoutaneamente, cioè ad una semplice partecipazione; nel popolo; ma nella pietà, nella spontaneità del suo intervento così numeroso; consistette insomma in una dimostrazione di lede, di stima, di affetto sincero per l'Uomo che vivo ha riempiato il mondo di sè, e che, morto, lo ha ecosso tutto. Un funerale così spiendido, così devoto, così spontaneo, così affettuoso, e per tutto questo così solenne, non poteva essere fatto che per un Papa quale era Pio IX. - Non so che cosa diranno i giornalisti cittadini stassera e domattina, ma davvero che stenteranno a mentire e se qualcuno lo osasse non tutti sapranno farlo.

o, meglio, non furono riconosciute. -

La funzione durò tre ore. S. E. il Pairiarca lesse un bel discorso funebre, che forse sarà pubblicato e perció non ve ne faccio parola. Auch'Egli fu colpilo, e lo disse, a questa così spicidida manifestazione di fede e di amore data dai cattolici di Venezia a Pio IX. Che il glorioso Pontefice, il quale, forse, non ha bisogno dei nostri suffragi ci ottenga che la

fede e l'amore ch'Egli ha suscitato in tanti cuori freddi od isteriliti siano la fede e l'amore ende sempre meglio sia proseguito il Pastor dei Pastori il Pontefice Sommo. - E addio.

## A Roma, a Roma

OUARTO PELLEGRINAGGIO ITALIANO

Cattolici Italiani t

Dalla tomba henedetta, dove giace composta nella pace dei santi la salma del grande Pontefice che tutti piangiamo, si eleva una voce che ci chiama a Roma.

A Roma dunque, o fratelli! A Roma a piangere sulla temba di Pio, IX, a Roma a venerare il suo Successore. È morto un Pontefice fra i più grandi che abbia avuto la Chiesa di Dio, ma il Papa non è morto! É morto Pio IX, ma Pietro vive e regna. Accostiamoci anche una volta a quella Cattedra augusta di verità dove si succedono i Pontefici senza. che mai cessi un solo istante il magistero infallibile di verità, senza che mai si speuga la flaccola prodigiosa che illumina le nostre menti nella buia notte dell'errore.

A Rowa ci chiama un duplice dovere: il dovere di gratitudine eterna verso l'augelico Pontefice che ci ha abbandonati; il dovere di venerazione e di rispetto al suo Successore-.

Noi vi rivolgiamo questo caldo appello mentre la Chiesa è ancora nel inito e nella vedovanza, per affermare sempre più in faccia al mondo intero la sincerità e la saldezza della nostra fede. Noi aspettiamo le decisioni del supremo Senato della Chiesa con quella tranquillità serena che ci ispirano le promesse di Dio, e fin d'ora di proponiamo di veuerare profondamente, con tutta l'espansione del cuore e la piena sottomissione dell'animo, il nuovo Pastore che ci verrà concesso da Dio.

Voleremo a' suoi piedi, e gli diremo che crediamo in Lui come in Pio IX; che se fu grande e immenso l'amore che ci ispirava l'angelico Pontefice, altrettanto sarà grande e immenso l'amore di cui circonderemo il suo Successore, nei gravi momenti in cui Iddio lo chiama a reggere la Sua Chiesa.

A Roma, o fratelli, a confondere in un solo affetto, in una sola professione di fede, il dolore per la perdita che abbiamo subito, e la gloia per l'acquisto del nuove Padre.

Il periodo che attraversiamo è gravissimo: i nostri nemici si affannano da ogni parte per dividerci e separarci. A questi infernali propositi opponiamo compatti l'affermazione della nostra fede nel Vicario di Gesù Cristo, nel Maestro e Pastore delle anime nostre, nella Guida del mondo nel Padre comune dei fedeli, nel Successore di Pio IX. Chianque esso siasi, abbia fin d'ora l'ossequio dei nostri cuori, la sommessione intera della nostra mente e della nostra volontà: e corriamo immediamente

a' suoi piedi ad esprimergli con affetto filiale questi nostri sentimenti, ad accogliere coll'umillà più profonda dello spirito i suoi primi insegnamenti.

Bologna, 14 febbraio 1878 Giovanni Acquaderni Presidente Ugo Flandoli Segretario generale

#### Avvertenze

1. I Cattolici Italiani, che intendono far parte di questo Pellegrinaggio, debbono sollecitamente domandare di esservi iscritti, dirigendo lettera franca: al sig. Cav. Ugo Flandoli, Strafa Maggiore 208 Bologna,

2. Appena conoscinta l' elezione del novello Sommo Pontefice, si implorerà dalfa Santità Sua una speciale Udienza per questo Pellegrinaggio Italiano; ed ottenutala, ne verra data immediatamente partecipazione a tutti gl'Inscritti, indicando loro il giorno lissato, e accompa-guando ai medesimi i moduli pel documenti necessari a ritirare in Roma il Biglietto di Pellegrini.

3. Ogni Pellegrino dovrà essere munito di un Certificato della rispettiva Coria Vescovile, attestante la sua morale e religiosa condotto, e la sua devezione alla Sede Apostolica. Tale Certificato (del quale a suo tempo si spedirà il modulo) sarà accompagnato dalle opportune indicazioni ed istruzioni riguardanti il Pellegrinaggio.

4. Il Pellegrinaggio si compirà nel perindo di tre giorni, e cioè : nel I giorno si terrà a Roma l'adunanza preparatoria dei Pellegrivi (nel luogo da indicarsi), per impartire a intti le istruzioni concernenti le sacre funcioni e l'Udienza Pontificia; nel 2 giorno si farà nna visita alla tomba del venerato S. P. Fin IX venerato S. P. Pin IX nella Basilica Vaticana, dopo avero assistito alla S. Messa e fatta la Comunione Generale in suffragio dell'Anima bene-detta del gran Pio; nel 3. ed ultimo giorno si assistera alla S. Messa nella Basilica di S. Pietro, pei bisogni di S. Chiesa e del novello Somme Pontefice, per la pace e concordia dei Principi Cristiani, e per la conversione dei peccatori, lucrando così le Indulgenze concesse già da Pio IX di s. m. con Breve 17 Dic. 1875.

#### Alcune disposizioni testamentaria del S. Padre.

Leggiamo nella Voce della Verità: I beni pli di Sinigaglia a sue spese acquistati ed aumentati sono soggetto di particolari cure del Pontefice, che prega Dio di conservarli e proteggerli al santo fine per il quale furono costituiti. Pio IX lascia la sua libreria al Seminario Romano Pio, e la biblioteca minore, composta in gran parte di fibri ascetici, viene da fari data al Convento dei Passionisti dal medesimo Pontefice fabbricato presso la Scala Santa. Provvedoto quindi ai suoi più fuli ed antichi famigliari, lascia legati e ricordi ad alcuni Prelati ed addetti alla sua casa. Le due Lipsanoteche del Vicariato e di Monsignor Sagrista si avranno le Sacre Reliquie che gli appartenevano. No di-mentico di quelle insigni Basiliche, o Cattedrali, alle quali e come Pontetice e come Vescovo e come Sacerdote era particolarmente legato, onera con preziosis-simi ricordi le Basiliche Valicana e La-teranense, la Chiesa Collegiata di S. Maria in Via Lata, la Cattedrale di Sinigaglia e di Imola, la Cattedrale di Gaeta, e linalmente quella di S. Giacomo nel Chill. E ricordatosi quindi nei suoi legati dei Cardinali Simeoni, Mertel e Monaco La Valletta, dopo avere in varii fogli particolarmente stabilite quanto riguarda i suoi beni privati e quelli della S. Sede, viene in ultimo a consacrare i suoi pensieri a coloro tra i Monarchi e Principi che nel non breve corso del memorando suo Pontificato diedorgli particolari prove di filialo abnegazione ed attaccamento. Di

queste ultime parole di Pio IX, Sovrano ed Italiano riportiamo esattamente quanto leggemmo. Coloro che rimasero fedeli alla sventura riceveranno un soave halsamo nell'attristato cuore, in evedere come a consolare la regale aventura si rivolga con ultimo pubblico attestato un giorioso e sventurato Pontefice quale fu Pio IX

Riportiamo esattamente gli acconnati

Nono foglio - « Dal Vaticano 2 ot-« tobre 1877 ». « A S. A. R. il Conte di Chambord'

» la Madonna detta del destino in mosaico. » — A S. A. R. la Duchessa di Modena » una Madonna in mosaico. - Alla Re-» gina Isabella di Spagna il Crecilisso di » Lucca.

#### Pius PP. IX.

Decime feglio - « Dal Vaticano li 2 » otrobre 1877.

« In segno di paterna benevolenza lascio » a S. M. il Re di Napoli un gruppo di » con cornice di argento. - A S. A. B. » il Duca di Parma uan grande miniatura » Sinite parvulos. — A S. A. R. D. Al-» fonso di Borbone, una madreperla rap-> presentanto la Risurrezione.

#### Pius PP. IX.

Undecimo foglio — « 13 attobre 1877 »: « A S. A. la Principessa di Turn è » Taxis il tronco di croce di argento or-» nato di diamanti e con due piccoli · angeli aventi in mano due Simboli delia » passione e celle reliquie del S. Leggio.

#### Pius PP. IX.

Ecco quanto per ora credemino oppor-tuno concedere al pio desiderio dei nostri

### Notizie Italiane

La Gazzetta Uffic ale pubblica la seguente ordinanza di sanità maritima

Art. 1. E victata l' importazione nel Regno degli animali bovini provenienti dai. porti o scali della Russia sul Mar Nero e sul Mar d'Azof, e da quelli doi Princi-pati uniti di Modavia e Valacchia.

Art. 2. Le polli non conciete, la lana snoida, le unghio, le ossa e gli altri avanzi di detti animali della medesima prove-nienza, per essere ricevuti nel Regno, dovranno essere sottoposti ad una regolare disinfezione con acido fenico o con cloruro di calco, ed allo scierinamento per la du-rata di cinque giorni.

Dato a Roma. 14 febbraio 1878; La Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio

Decreto 27 gennaio con cui si modifica l'ordinamento delle paghe spettanti al personale delle compagnie infermieri della

Decrete 26 settembre 1877 così concèpito :

Articolo unico. Sono dispensati dal secvizio delle milizie territoriale e comunale i cittadini dello Stato, consoli e vice-consoli delle potenze estere che per reciprocità concedene ugunto dispensa ai nostri agenti consolari da servizi consimili

Disposizioni nel personale della puliblica istruzione e dei telegrafi. Secondo il Fanfulla, dal ministero degli

esteri sono state ieri inviate all'on. Farini già arrivato a Bukarest, speciali istruzioni circa taluni accordi, che egli dovrà fissare con quel principe regnante, o che dovrebbero presentarsi al congresso, ove questo si radonasse per trattare la pace.

Serivono da Roma al Secolo che Boinbrini e Bastogi sono a Roma, andati per ritirare le convenzioni e trattare dell' assunzione dell'esercizio delle ferrovie dell'Alta Italia.

Si aggiunge che verranno assunto da Plorio le costruzioni e l'esercizio delle ferrovic siciliane.

#### COSE DI CASA

E stata notata la assenza delle Autorità governative e delle Rappresentanze comunale o provinciale nelle solemni esequio celebrato nel giorni 12, 13 e 14 febbraio nella S. Metropolitana, e vi si fanno delle esservazioni che non sono sempre esatto.

In massima l'intervento delle Autorità alle sacre funzioni, purche non si tratti di eue Stato che non protegga, e non riconosca alcuna religione, sarchbe un dovere, per far comprendere che le disposizioni scritte nei codici per proteggere le manifestazioni del culto hanno un siquificato pratico, e per toglicre le contraddizioni tra i precetti scritti, e le opere. Così pure le Rappresentanze comunali e provinciali, non potrebbero dispensarsi dal rappresentare auche gli interessi più nobili dei cittadini, gl'interessi religiosi; altrimenti uon potranno mai pretendere di essere veri rappresentanti delle Città o Provincio.

A questo rigoroso dovere si unirebbe anche l'altro di precedere coll'exemplo alla edificazione dei sudditi e dei concittadini.

Ma nelle condizioni in cui oggi si è posto lo Stato di fronte alla Chiesa Cattolica, e le Rapprésentanze tegali nei rapporti coi cittadini, il richiamare l'osservanza di tale dovere sarebbe follia, perchè lo Stato ha proclamata la separazione dalla Chiesa, perchè è notorio che in massima i legali Happresentanti professano principii che non sono quelli dei rappresentati. In tali condizioni di cose è evidente che l'intervento delle Autorità in forma pubblica alle Sacre funzioni, si ridurgebbe ad ono spettacolo che invece di conciliare la dovozione, e di riuscire di conciliare la dovozione, e di riuscire di edificazione ai fedeli, riuscirebbe a distrarre dalla pietà e dal raccoglimento, se pure non si avesse a convertire in una cera profanazione.

E che così succeda, ne abbiamo avuta nna prova nei funerali celebrati per il Re. chi ha assistito alle sotenni esequie celebrate nella S. Metropolitana pel Re e pel Rapa, avrà notata la immensa diversità che in linea di divozione e di raccoglimento ha dominato in quelle funzioni.

Del resto le porte delle nostre Chiese sono aperte a tutti, comprese le Autorità dello. Stato ed i legali Rappresentanti della Città e Provincia, che non dovrebbero in faccia a Dio arrossiro di confondersi colla massa dei fedeli. Che so pure vogliono far mostra della loro dignità, e dei lero bindelli, non verrà ad essi negato di soddisfare a questa piccola vanità, purchè del resto si comportino in quel modo cho a lorgo santo, ed a cose sante si addicei Ma finchè con la Chiesa trattano como tratterebbero con un nemico, linchè nelle cose di roligione si reggono colleteorie dei dispetti, non pretendano di essere officiati ad intervenire a sacro funzioni. La pietà dei fodeli la maestà dei rili mirano non già a soddisfare piccole ambizioni, ma ad infervorare e rendere a lio onore, gloria e benedizione.

Ikaveo, 16 febbraio 1878. - Che tutto il mondo cattolico siasi altaniente commosso ed addolorato all'improvvisa ed innaspettata notizia della morte dell'immortale Pontelice Pio IX, non è a farne meraviglia; giacche, anche indipendentemente dalle ecreise Sue qualità di Vi-cario di Gesu C., di Supreme Pastore, Maestro infallibite della Chiesa e Padre comune dei fedeli, Egli și distinse per tali e tante virtù, visse e passò di mezzo a tali e tante fortunose vicende, opero lante e si memorabili cose nel gloriaso e lungo suo Pontificato, a profitto della Chiesa e della stessa società civile, da meritarsi nel più alto grado Pamore, l'ammirazione s la stima non solo dei veri cattolici; ma perfino degli eterodossi, e di quelli stessi, che pur cattolici per nascita, miseramento hanno fatto naufragio nella fede, purché non vili mancipii di abominevoli sette, o dominati da odio satanico contro tutto ciò cho è veramente grande, sacro e vene-

Plo IX ben, può paragonarsi al solo dal quale siccome non v'è individuo od oggetto che passa pascondersi dal suo calore; così può dirsi che non solo non v'è regno sulla terra o diocesi; ma, quasi direi, neppur paese che in un modò o nell'altro non abbia partecipato alta sua sollecitudine, al suo affetto, alta sua beneficenza.

La Parrocchia stessa di Raveo, quantanque la minima o quasi ignorata parti-cella del suo greggo, va gloriosa d'aver avote provo speciali del Suo gran cuore, ë d'esser stata onorata da' suoi favori. Nella congiuntura specialmente in cui nel 1865 due PP. Cisterciesi, dei Monastero di Casamari, recaronsi qui in Rayco per visitaro l'antico Romitorio del B. V. del Monte Costellano, del quale un'agiata famiglia del paese ne aveva già fatta ge-nerosa offerta al suddetto Ordine (il che però non si verifico per la tristizia dei tempi), avendo il Clero ed i maggiorenti del Comune, a mezzo dei suddeiff, nel ritorno per Roma, innalezto un indirizzo di fispetto o d'inalterabile divozione, a Sua Santità, implorando una speciale benedizione; il S. Padre non solo decolse colla consucta Sua benignità la supplica, ma volte ancora interessarsi e rifevare dalla becca stessa di questi Padri le condizioni topografiche e religiose del paeso, del Santuario e del Romitorio in discorso, ed in segno del Suo aggradimento, per le favorevoli informazioni avate, si degno perlino di scrivere, di proprio pugno, la richiesta Benedizione con un passo adatto della Sacra Scrittura; concedendo altresi facoltà speciali a diversi fra il Clero, ed in seguito grazia e favori religiosi alla Chiesa e ad altre persone private.

A tenta honta del S. Padro però non si mostrarono ingrati i Revejesi; anzi quei devoti ed amorosi suoi figli, volloro sempre partecipare si alle sue afflizioni e alle dure prove, a cui fu Egli soggetto, come pure alle sue glorie e consolazioni; ora erogando somme rilevanti pel denero di S. Pietro; ora con generali comunioni o preghiero pubbliche e private; festeggiando con suoni, spari, illuminazioni e fucchi artificiali, i Giubilei, e le ricorrenze, ed anniversari dogli avvenimenti i più lieti o salienti del Suo l'ontificato. Ne contenti di ciò vo lero eternare la Benedizione avuta, col farla incidere in marmo, con iscrizione relativa, e collocarla, in una pareto laterale della Chiesa, nonché sull'interno d'una campana che venne fusa proprio la vigilia della sua morte; sulla quale s'avrobbe voluto, vederne anche il venerato ritratto, ove il fonditore avesse avuto in prouto il relativo stampo in hosso.

Da questi segni evidenti dell'affetto e venerazione di questi Parrocchiani verso il S. Padre vivente, è facile congetturare il cammarico e il dolore sentito all'annunzio serato della Sua perdita. Dapprima nen si voleva craderlo, tanto più che in addictro i Suoi e nostri nemici, con codardo ed infame piacere, spesso ne pro-palavano la notizia. Se non chè, verificatasi pur treppo anche a mezzo dei gior-nali Cattolici, generalo riusci lo sbalor-dimento e la desolazione. Ciò stante per iniziativa del Rev. Clero e di questa On. e zelante Fabbriceria, interpreti del desi-derio e voto comune della popolazione, vonne stabilito di onorare con specialis-simo straordinario apparato le Paternali Esequie al Grande Pio, che vennero cedebrate appunte in quest'ogyi; e già fino da lunedi 11 core, si misero all'opera varii artisti per la relativa esecuzione. E convion dire che veramente corrisposero alla generale aspettazione. La Chiesa difvenne svestita da ogni ornamento festivo; gli altari, i pilastri del coro, c la cattedra messi a gran lutto; il catalalco, sormontato dalla tiara, dallo steinma ed insegne Pontificali abbrunate; un magnifico ritratto del compianto Pontefico, collocato in un piano del catalaleo coperto con lieve velo, sicché ne lasciava trusparive le amate sembianze, sormontate pur esso delle simboliche chiavi e da una bellissima corona d'allora; il tutto conterniate da varii emblemi e bandiere Pontificie, e fornito ed illuminato da gran quantità di candelabri, torcie e fiaccole ardenti. — Nell'esterno della, Chiesa sopra la porta maggiore, fu collocato un gran tabellone a stile gotico, circondato da bandiero a mezz'asta, con una iscriziare

Questo in quanto alla decorazione. Perciò poi che spetta alla funzione fonebre, anche questa riuscì, quanto più fu possibile, divota, decorosa e solenne collintervento generale del Clero e della populazione, unitamente all'Onor. Rappresentanza Municipale, e accompagnata da numerose comunioni. Durante la S. Messa, questo Rev mo Parroco, a niuno per certo inferiore nella devozione al del sommo Pastore, non mancò con bene apppropriate e calorose espressioni, trattoggiarci in breve l'elegio funebre, dimestrando che siccome il Gran Pio imitò G. C. nel patinente e nelle eroci, così certamente, secondo la promessa del div. Maestro, egli ora sarà coronato di tal gioria la Cielo, quanta si meritò celle grandi e singulari sue virtu.

Reso in tal modo il supremo tributo d'amore, d'ossequio e di gratitudine all'anima del Grande Pontefice, il cui nome resterà incancellabile in tutti i cuori ben fatti; altro non ci resta che prostrarci innanzi al Signore, e con fervide supplicazioni pregorlo a concedere sollecitamento alla vedova sna spusa e al desolato suo popolo un nuovo Pontefice, secondo il suo cuore, il quale possa continuare le gesta e le vestigia dell'immortaale suo antecessore, ed abbia almen questo, la surte di vedero e godere del sospirato trionfo della nostra S. Madre la Chiesa.

# Notizie Estere

Il trattato segreto tra la Russia e la Turchia.

Il feglio russo Birgioria Vividomosti del 14 assicura che fra la Russia e la Turchia sono state stipulate delle convenzioni sogrete, celle quali la Turchia cede alla Russia una parte della sua flotta, lissa la somma dei compensi di guerra, e fa ai russi delle concessioni territoriali acconsentendo all'occupazione di Costantinopoli, e a quella di altre provincie fino alla totale estinzione del debito di guerra.

Dispaccio particolare

Roma, 26. Gre 3.40 pom. Eletto Papa Cardinale Pecci assume nome Leone XIII.

#### Telegramma particolare

del Giornale di Udine

**Roma.** 19. Conformasi che onde indurre PItalia abbandonare soverchie aspirazioni territoriali, Austria sarebbo disposta aprire trattativo su modificazioni nel confine orientale. Progetto baserebbesi thatwey Isonzo (il punto più depresso della valle, cioè la via dal fiume Indri-Torre lino alla sua intersezione col limite attuale. Ritiensi che come altra vota, l'Italia intenda lasciare impregiudicato avvenire e quindi non sia disposta accettare progetto.

#### TELEGRAMMI

Atene, 18. La Tessaglia è in piena insurrezione. Sulcyman è sharcato con 8000 uomini.

di volere ad ogni costo la retrocessiono della Bessaralna è sembra che a nulla approdino le pratiche del governo per fare desistere la liussia da questa risoluzione. Prende perciò consistenza la notizia

della abdicazione del principo Carlo nel caso che assolutamente la Russia si impadronisse della Bessarabia.

Costauthopolt, 19. Una cucolare della Porta allo Potenze profesia contro le ostilità della Grecia, Suleynan pascià trovasi con 7200 nomini a Volo. Le trattative di Andrianopoli incontrano alcune difficoltà.

Londra, 19. Lo Standard dice che il dispaccio menzionato da Derby è concitiante; domanda concessioni all'Inghilterra; in contracambio i Russi non occuperanno Gallipoli. Il Dai y News dice che quel dispaccio conferma le speranze di pace. Lo Standard ha da Pest: Tisza conferi coll'Imperatore e con un inhibrassy intorno alla questione d' Oriente; annunzierà, al Parlamento che il Governo difenderà gl'interessi austrinci nel Congresso, e, se sarà necessario, colla forza L'artiglieria fo spedita alla frontiera. Il ministro della guerra propose il piano per concentrare 600 mila nomini.

Pest, 19. La Camera decise di entrare nella discussione degli articoli del trattato doganale con l'Austria.

Vienna, 19. Il governo prende unto le disposizioni per premanirsi ed avere delle guarentigie sulla neutralità; del Danubio come fece l'Inghilterra per gli stretti. Continua il concentramento di truppe nelle grandi posizioni strategiche della Valle del Maros. La situazione considerasi in generale migliorata La Russia accetta il Congresso a Baden Baden dietro collectazioni della Germania. Ignorasi assolutazione della Germania della discussione.

Pest, 19. (Camera). Titza rispondendo all'interpellanza sull'Oriente, fece una dichiarazione analoga a quella di Auersperg. La Camera approvò la risposta.

Vienna, 19. La Camera approvò l'imposta di 25 sul callo.

Versailles, 19. Il Senato elesse Ceranyou Latour senatore innamovibile, La Camera approvo il bilancio, dei culti.

rispondendo all'interpellanza sull'Oriente, esamina le stipulazioni preliminari della paco, e dichiara che non toccano gli interessi della Germania in modo da obbligarla a cambiare l'attitudine finora mantennta. I timori ofrea la questione dei Dardanelli, non sono motivati dalla situazione reale.

Non può fare dichiarazioni ufficiali circa l'attitudina della Germania, poiche ricevette soltanto stamano i documenti relativi.

Non crede che scoppiera la guerra curopea, perchè le Potenze, le quali si opponessere alla Russia, dovrebbero prondere
la responsabilità per l'eredità turca. La
Germania vorrebbo che si accellerasse
la Conferenza, la quale forse si riffinfa
nella prima metà di marzo. Bismarch
respinge energicamente tutte le domande,
d'intervento della Germania, e dichiara
che la Germania vuole fare onestamente
la parte conciliatrice, ma non esercitare
un arbitrato sull'Europa.

Vienua, 19. (Camera). Auersperg, rispondendo all' interpellanza sull' Oriente, dice che le basi della pace sono conformi alle comunicazioni dei giornali di Pietroburgo. Il Governo ignora so esistano altre stipulazioni. Il Governo dichiara francamente che non riconosce valevoli le stipulazioni che tocchino gli interessi della Monarchia o i diritti delle Potenzo, finche queste non vi abbinno aderito. In vista del prossimo Congresso il Governo non può spiegarsi dettagliamente; può soltanto dichiarare che alcune di queste stipulazioni nen rispendono agli interessi della Monarchia. Questa riserva tuttavia non riguarda il miglioramento della sorte dei cristiani, in Oriente, ma soltanto stipulazioni che possaina spostaro la farza dello Stata in Oriente in modo sfavorevole alla Monar-Oriente in modo slavorevole alla Monar-chia. Tuttavia il Governo spera in uno scieglimento soddisfacente e continuera in ogni caso a tutefaco gli interessi della Monarchia sotto tutti i rapporti.

Bolzieco Pietro gerente responsabile.

74 ---

110.30

74:10

167.-

74 .-

8.319

12,50 9.25

231.80

78.50

259.75

798. -

9.47.-

47.10

67.—

118.30

25.14:-

95,11/16

#### BORSA COMMERCIO ${ m D}$

Parigi 19 febbraio

Vienna 10 febbraio

in carta

Rendita francese 3 000

Ferrovie Lombarde

Consolidati Inglesi

Spagnolo giorno 🗕

Egizlano ... w

Mobiliare

Lombarda

Austriache

Banca Nazionale

Napoleoni d'oro,

Union-Bank

Cambio su Parigi

italiana 5 010

Romane

Cambio su Londra a vista

oull'Italia

Banca Anglo-Austriaca

su Londra

Banconote in argento

Rendita austriaca in argento

#### Venezia 19 febbraio Rend. cogl'int. da I gennalo da 80.85 . a 80.95 Pezzi da 20 franchi d'oro L. 21.83 a L. 21.85 Fiorini austr. d'argento 2.40 2.41 Fiorini austr. d'argento . Bancanote Austriache 2.31.114 2.31.314

#### Valuta

| Pezzi da 20 franchi da | L. 21.83 a L. 21.84 |
|------------------------|---------------------|
| Bancanote austriache   | 231.— 231.50        |

#### Sconto Venezia e piazze d'Italia

|               |         |    | ionale     |       |         |      | ,     |
|---------------|---------|----|------------|-------|---------|------|-------|
| <b>19</b> 1 1 | Banca V | en | eta di dep | ositi | e conti | corr | . h.— |
| 100           | Banca   | di | Credito    | Vene  | to      |      | 5.112 |

#### no 10 obbasia

| TAT TITIETT OF 19 19101-1910                  |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Rendita Ifaliana                              | 80.75         |
| Prestito Nazionale 1866                       | 33,50         |
| * Ferrovie Meridionali<br>Colonificio Cantoni | 569. —<br>— — |
| Obblig. Ferravie, Meridionali                 | 247.50        |
| · Pontebbane                                  | 378           |
| <ul> <li>Lombardo Venete</li> </ul>           |               |
| Pezzi da 20 lire                              | 21.86         |

#### Gazzettino commerciale.

Prezzi medii, corsi sul mercato di Udine nel 12 febbraio 1878, delle

| sottoindi      |             |          | •               | υ <b>,</b> , | uono             |
|----------------|-------------|----------|-----------------|--------------|------------------|
| Frumento       | all' ettol. | da L     | . 25.—          | a L          |                  |
| Granoturco     |             | ۳.       | 15.65           | •            | 16.40            |
| Segala.,       | 11          | #        | $[15.30] \cdot$ | #            | <del>-</del> ,   |
| Lupini         | ŧ           | *        | 9.70            | 11           | <del></del> ,    |
| Spelta.        | . 10        | 11       | 24              |              | -,               |
| Miglio         | ' w         | <b>"</b> | 21.—            |              | ,                |
| Ауепа          |             | н        | 9,50            | , 14         | <del>-</del>     |
| Saraceno       |             |          | 14              | •            | . <del>-,-</del> |
| Fagiuoli alpig | iani "      | . 11     | . 27.—          | · ·          | ~ <del></del>    |
| di pian        | uta +       | · •      | 20.—            | · # ·        | 1                |
| Orzo brillato  |             | · á      | 28 —            | *            | <u> :-</u>       |
| u in nelo      |             |          | 19              | •            |                  |

12.—

.30.40

9.70

12.60

#### Osservazioni Meteorologiche Staziono di Udine - R. Istituto Tecnico

| febbraio 19 1878 [                                                                                     | ora 9 a.          | ora 3 p.                  | ore 9 p.              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| Barom, ridotto a 0°<br>alto m. 116.01 ani<br>liv. del mare mm,<br>Umidità relativa<br>Stato del Cielo. | 758,0<br>68       | 757.3<br>43<br>misto      | 769.1<br>64<br>gereno |
| Acqua cadente .<br>Vento ( direzione<br>( vel. chil.<br>Termom. centigr.                               | calms<br>0<br>6.4 | —<br>  S<br>  1<br>  12.6 | calms<br>0<br>7.0     |

Temperatura (massima 13.8 Temperatura minima all'aperto 4.6

| ORARIO DELI                                                                | A FERROVIA                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ARRIVI<br>da Ore 1.19 ant.<br>9.21 ant.<br>Trisie 9.17 pom.                | Paurenze Ore 5.60 antiai Per = 3.10 pomii Trieste = 8.44 p. dir. = 2.53 antii |
| Ore 10,20 ant.<br>da , 2,45, pom.<br>Venezia , 8,24 p. dir.<br>, 2,24 ant. | Ore 151 ant.  per 8.5 ant.  Venezia 9.47 a. diq.  2.35 nom.                   |
| da Ore 9.5 ant.<br>Residla * 2.24 pom.<br>8.15 pom.                        | per Ore 7.20 ant.,<br>Results 6. 10pom.                                       |

#### AGENZIA PRINCIPALE IN UDINE D'ASSICURAZIONI GENERALI. ilella colossale Societá

#### North-British e Mercantile Inglese con Capitale di fondo di 30 Miliani di Lire

fondata nel 1809, nonchè dell'altra rinomata Prima Societa Ungherese con capitale di 24, Milioni, Ambidue autorizzate in Italia con / decreto Reale, sono rappresentate dal signor:

#### Antonio Fabris

Udine, Via Cappuccini, Num, 4.

Prestano sicurtà contro i danni d'incendii e filmini, sopra merci per mare e per terra, sulla vita dell'uomo e per fanciulti a promii discretissimi; sfuggendo ogni idea di contestazione, sono propte a risardire...i danni come ne fanno prova antentica i Municipii di questa Provincia, oltre i replicati elogi che vennero tribulati nei pubblici giornali,

# Stabilimento Oleografico Chiminello in Treviso.

Mistura.

Lenti

Sorgorosso

Castagne

NUOVO PREZZO CORRENTE NETTO DI SCONTO.

La Direzione di questo Stabilimento vista la straordinaria diffusione, che nel breve spazio di due auni ella fece delle sue bellissime oleografie che incontrarono l'aniversale aggradimento, ne ha diminuito quasi di una metà il prezzo, per facilitarne l'acquisto anche alle persone meno agiate, nella fiducia che sarà compensata questa generosa sua determinazione con un notabile aumento di commissioni.

Le imagini bene condizionate su rotolo di legno si inviano franche a mezzo postale; ma non si raccomanda nessun plico, se il committente non invia coll'importo i **trenta** contesimi per la raccomandazione.

Le lettere e i vaglia si spediscono direttamente allo Stabilimento Oleo-

grafico Chiminello in Treviso.

| d'o  | in cent.,           |           | 4         | OLE    | ogr/  | FIE  | DI   | GEN   | ERE  | <b>,</b> |      |      |    |              | Pre | 220 |
|------|---------------------|-----------|-----------|--------|-------|------|------|-------|------|----------|------|------|----|--------------|-----|-----|
| Z    | AL Ir.              |           |           |        |       |      |      |       |      |          |      | :    |    | :            | L.  | C.  |
| 337  | 52 70               | Çerva e   | capra     | sulle  | spo   | nde  | ď"   | uua   | riv  | iera     | ٠    | : ,  |    | ) ;≘         | 2   | 50  |
| 338  | 52 70               | Capra 🤘   | 20% BUQI. | . Dicc | ını ş | ulie | 81)  | onde  | e. d | '.un     | a ri | vier | 'a | 1 2          | . 2 | 50  |
| 3394 | 46434               | , Ріасегі | i della l | Prin   | aver  | ai   | •.   |       |      |          |      |      |    |              |     | ti0 |
| 340  | 46 34               | Placeri   | dell' k   | Estate | ъ.    |      |      | ٠.    |      |          |      |      |    | ) '%         | 1.  | 60  |
| 343; | ::. <b>51</b> : 77: | Раевар    | gio;d'An  | leric: | a.    | ٠,   |      |       |      |          |      |      |    | Š. ;⊭.i      | 3   | _   |
| 344  | 51 77               | Pausag    | aio d'An  | reric  | а.    |      |      |       |      |          |      |      |    | ) - 懂 :<br>} | 3   |     |
| 345  | 49 39               | Veduta    | della o   | iltà   | di K  | ogh  | em   | . sul | la I | Mos      | ella |      |    | ĺ is i       | . 1 | 50  |
| 346  | 49 39               | Veduta    | della ci  | ittà d | li Se | al s | ulla | . Mo  | sell | a        |      |      |    |              | 2   | 50  |
| 347  | 38 29               | Pastore   | ello ital | iano   |       |      |      |       |      |          |      |      |    | ٢.           |     | 80  |
| 3:8  | 38 29               | Fanciul   | la della  | Gr     | ecia  |      |      |       |      |          |      | Ċ    |    | \ ≔          | ī   | 60  |
| 367  | 38 29               | Napolit   | ano       |        |       |      |      |       |      |          | : :  | •    |    | )            |     | 60  |
| 368  | 38 29               | Nobile    | Donna     | •      |       | •    |      |       |      |          |      |      | •  | ( ~          | _   | 66  |

### IL GIARDINETTO

GIORNALE d'ISTRUZIONE e DILETTO pel POPOLO.

Si pubblica

la prima e terza Domenica del mess

Prezzo d'associazione all'anno: per l'Intorno L. 3:00 : franco) - per l'Estero L. 4,00 (franco).

Lettere, waglia, scritti, ecc.: fnanchi alla Direzione del Giardinetto, Camaiore in Toscana. - Si respingono lettere, plichi, ecc. che non sieno affrancati. - Chi desidera risposta mandi il franco bolto, o scriva in Cartolina postale doppia,

Un numero separato costa centi 15.

Le associazioni al suddetto periodico si ricevono anche al nostro recapito, dirigendo le domande e lettere al sig. R. Zorzi, negozio Manigo Udine S. Bartolomio Num. 18 - Si vendono anche numeri separati.

# LA FAMIGLIA CRISTIANA - PERIODICO MENSUALE con 12,000 Lice in 1000 PERMI agli Associati

Lo scopo del gionnale è di propagare l'amore e la devozione alla S. Sede e al Sommo Ponteffee Pio IX. Si spedisce franco una volta al mese in un Lo scopo del giognale e di propagare l'antore e la devozione ana S. Sede e ai Sonnio Pontence Pio IX. Si sponice tranco lina volta al mese in qua fasciciolo in 8 grande di 16 pagine a 2 colonne. Il prezzo annuo di associazione è di L. 3. Tutti gli Associati vengono aggregati all'Arciconfratagnita di S. Pietro prelevandola dal prezzo d'associazione il giornale ha in ogni suo interpreta di 60 centesinii pel Denaro di S. Pietro prelevandola dal prezzo d'associazione il giornale ha in ogni suo interpreta di fondo, brani di discorsi del S. Padre, la storia del Pontificato di Pio IX, notizie del S. Padre poesie, articoli religiosi e morali, racconti e aneddoti, giuochi di passatempo ecc. e un Romanzo in appendice. — Agli Associati sono stati destinati 1000 regali del valore di circa pilla. Iire da estrarsi a sorte. — Chi procura 15 Associati riceve una copia del giornale in dono e 10 numeri gratuiti per l'estrazione; e al Collettore di 15 Associati, unitamente ai suoi 15 Associati, è assicurato uno del premi.

#### BIDDIOTEGA TASCABILE

#### DI RACCONTI E ROMANZI

Scopo di questa pubblicazione è di presentare alle famiglie italiane una collana di Racconti ameni ed onesti, atti ad istruire la mente e a ricreare il cuore.

Ogni-mese si spedisce agli Associati un vo-lumetto di circa 160 pagine. Il prezzo annuo di associazione è di L. 4 per l'Italia, L. 5 per gli altri Stati d'Europa. Chi acquista tutta la prima Serie di 96 volumi, invece di L. 50 li paghera sole L. 32, e riceverà in dono i 12 volumi dell'anno corrente.

#### I. SERIE

Un vero Blasone: L. 0,70. Cignale il Mina-tore: Volumi 3, L. 1,80. Bianca di Rougeville: Volumi 4, L. 1,80. Le due Sorelle: Volumi 7, Li 5. La Cisterna murala: cent. 50. Stella e Mohammed; Volumi 3, L. 1,50. Beatrice - Cesira:
vent. 50. Incredibile ma vero: Volumi 5, L. 2,50.
I tre Caracci: cent. 50. La vendetta di un
Morto: Volumi 5, L. 2,50. Cinea: Volumi 7,
L. 3,50. Roberto: Volumi 2, L. 1,20. Felynis:
Volumi 4, L. 2,50. L'Assedio d'Ancora: Volumi
2, L. 1,20. Felynis: 2; L. 1. Il bacio di un Lebbroso: cent. 50: Il Cercatore di Perle: Volumi 2, L. 1,20. I Contrabbandieri di Santa Cruz: Volumi 3, L. 1,50. Pietro il rivendugliolo: Volumi 3, L. 1,50. Avventure di un Gentimomo: Volum: 5, L. 2.50. La Torre del Corvo: Volumi 5, L. 2.50. Anna Séverin: Volumi 5. L. 2.50. Isabella Branca-mano: Volumi 2, L. 1,50. Manuelle Nero: Volumi 3, L. 1,50. Episodio della vita di Guido Reni-ll Collellinaio di Parigi: Volumi 3, L. 1,60. Maria Regina Volumi 10, L. 5. I Corvi del Gevaudan: Volumi 4, L. 2. La Famiglia del Forzato - Il dilo di Dio: Volumi 4, L. 2,50.

#### II. SERIE

La Rosa di Kermadec: cent. 60. Marzia: cont. 60. Le tre Sorelle: Volumi 2, L. 1,20. L' Orfanella tradita: Volumi 2, L '1,20.

Questi racconti si spediscono anche separatamente ai committenti, franchi per posta al prezzo sopra indicato.

#### ORE RICREATIVE

PERIODICO MENSUALE CON 800 Promi AGLI ASSOCIATI DEL VALORE DI L. 10,000.

Questo periodico, che ha per iscopo d'istruire dilettando e di dilettare istruendo, vede la luce una volta al mese in un bel fascicolo di 24

pagine a due colonne, e contiene: Romanzi, storie, viaggi, commedie, novelle, favole, storia naturale, proverbi, sentenze ecc., giuochi di conversazione, sciarado, ndovinelli, sorprese, scacchi, rebus ecc. Il prezzo annuo di associazione è di L. 3, e di L. 4 per l'estero.

Agli Associati sono stati destinati SOO regali del valore di circa 10 mila lire di estrarsi a sorte. Chi pregginera 13 l'associati sorte.

da estrarsi a sorte. — Chi procurera 15 Asso-ciati riceve una copia del giornale in douo e 10 numeri gratuiti per l'estrazione; e al Collettore di 15 Associati, unitamente ai suoi 15 Associati, è assicui ato uno dei premai. Chi prima di associarsi desidera ricevere fl primo numero del giordale col Programma e coll'Elenco dei Premi, lo domandi per cor-tolina postale da cent. 15 diretta: Al periodico Ore Ricreative, Via Mazzini 206, Bologna.

Chi si associa per un anno ai tre periodici Ore Ricreative, La Famiglia Cristiana e la Biblioteca tascabile di romanzi, inviando un Vaglia di L. 10 entro lettera franca alta Tipografia Felsinea in Bologno, rica continua di Caraca elsinea in Bologna, ricevera in dono 5 copie dell' almanacco Il Buon Augurio (al quale è annesso un premio di fr. 500 in oro), o 25 libretti di amena e morale lettura.